

Pisauri die 29 martii 1835.
Vidit pro illustriss, et revmo Episcopo
PHILIPPO MONACELLI
ANTONUS CAN, COLI
Prof. Dogm. Theol. in Ven. Semin. Pisaur.
ac Exam. pro-Synod.

Pisauri 28 martii 1835. Imprimatur Fr. HYACINTHUS ANTONINUS BRAGIERI O. P. S. Th. Lect. et Vicarius Gen. S. O. Cum modo foedifragos superas sublimis in auras Vis mala tartarea legit ad arma tuba. Dic luctus, dic Roma tuos, cum moesta videres

Die luctus, die Roma tuos, cum moesta vider Misceri insolitis funera turbinibus,

Cum complexa tui corpus venerabile Patris
Tristis es aeternum devenerata Deum;

Cum veluti ac rueres Gallorum rursus ab igne, Intempestivos nox dabat atra focos.

Talis eras dudum, tanto sic percita luctu Nutasti structo nixa caput tumulo.

Gratia sed superis! Crudelibus obstitit ausis Pectoribus virtus Itala magna nimis,

Tu mihi praestantes Annesi Nobilis inter Emerita fies nobilis historia.

Nam te non blando libertas cepit amore

Non te terrificis terruit atra minis:

Quin praelis excusa tuis, jaculataque tandem

Horruit adversa tela timenda manu.

Ringitur hine lacerata sinus, et pectora plangens

Dissecat horrentes unque rigente comas.

Teque oculis obliqua tuens, et foeta veneno

Nam tristes cecidere minae, cecidere tumultus, 7

Atque exoptato Pax venit alma polo.

Tybridis indigetes, praesentia numina nobis, in il Omina Lethaeis pellite dira vadis.

Vos prolem servate Patri, prolique Parentem,

Vos prolem servate Patri, prolique Parentem Dum bona sors niveis tulgeat alitibus.

Di N. N.



#### ELEGIA.

Gratulatio pro rebus Italicis bene cedentibus, Laudes Annesti Nobili, qui Italos liberalismo corruptos ad meliorem frugem vel difficillimo tempore typographico labore restituere contendit.

Excessere omnes nostris de finibus hostes; Versaque praecipiti terga dedere fugae, Qui modo fidentes animis, et bella moventes and Vastabant urbes, Itala terra, tuas. Nam mala libertas triplici fucata colore Quae solum fuerat gaudia pollicita . Terrificis comitata choris, Furisque cruentis pol Versavit saeva funera crebra manu. Jam procul impulerat crudelia ad arma Polonos; Et fraudes dira severat arte malas, Atque huc, atque illuc bellantum corpora passim Viderat høstili semisepulta solo, Cum mate finitimis deducens Alpibus iras Proh dolor! huc Furiis irruit acta suis. Ipse ego disploso tormenta trabalia plumbo Extimui, claustris nam male tutus eram. Ut male ferbuerunt loca milite! Pectore matres Pressarunt trepidae pignora cara suo:

Tu tamen Italiae divino munere foedam
Arcere ANNESi, hinc niteris illuviem;
Atque arte ex ipsa, sparsit quae triste venenum,
Spem vitae solers ipse referre studes.
Sic qui Grajugenûm celebratus carmine vatum
Cuspis Achillaeus vulnera saeva tulit,
Solus et ipse fuit plagis spes una salutis,
Solus qui e mortis limine restituit.

con to be the many proper of of Angelus Lucidie er transcer of the and meet of de a la fermion de la caracteria. Il processing and the second property of the and the second second second plant on the order of a pro-Carry the second . - . . tar or . . . and the Interest of the Employments The real forms the red of the and a code to the president person and I - the chains of and and . In spinors, the state of the day of

To commit the decision managed with an all the committee of the committee

# ELEGIDION

be qui Goile, periur echipartes e, cilia y loga de pre Milli en co<del>lorare, e</del> ya Gole Salor en que listi pla, la speca y a adició de presidente en casa limitar resultata.

Ous poterit, quamvis caleant praecordia Phoebo, ANNESi . laudes concelebrare tuas ? Te Deus instituit belli vexilla gerentem Pro Rege, et sancta dimicuisse Fide. Per te iterum sperat mores, pacemque vetustam Italia ad fines posse redire suos. Heu quis narrando clades, et funera, pestis Extera quae huc gessit, temperet a lacrimis? Quam bene vivebant exacta actate parentes. Cum nondum Italiam invaserat ista lues! Sed mortale genus qui perdidit invidus hostis Idem is jam nobis commoda tanta rapit. Nam falsam exivit Stygia de sede Sophiam, Quae rerum faciem duxit ubique novam. Haec graphicas artes confestim fervere jussit Cudendo in totas scripta ferenda plagas. Bella Deo tulit hinc referens documenta Lucreti, Lascivaeque simul carmina blanda Deae. Hinc effert Pactum Sociale, opus illud Averni Intentans Regum demere sceptra manu.

### SONETTO

Di verace virtude Annesio amante
Di Religion del Trono difensore
Ben sei Tu, e all'empio con vigor costante
Scopri la faccia dell'incauto errore.

E con tua nobil arte all'insultante
Turba, che senza fede e senza onore,
Ad ogni legge fatta ribellante
Move ovunque a portar pianto ed orrore,

Tal guerra intimi, che disfatta, in breve Dovrà gittare al suol l'armi omicide, Perchè a te ne verrà fama non lieve.

E già l'Angel di Roma oggi il tuo nome le Nel sacro Tempio in vivo marmo incide, l' E pon serto di lauro alle tue chiome.

Vincenza Turrio.

## SONETTO

Chi per la patria valoroso e forte Scontra di turba ostil l'armi e il furore, Nè spavento gli dan perigli o morte, Di verde lauro merta al crine onore.

E degno è pur di gloriosa sorte

Chi a cittadini con acceso amore

De' rei svelando le menzogne accorte,

Mostra i vanti veraci ed il valore.

Tal Nobili sei tu che arditamente Alla Sirena perfida triforme Resisti, e scopri altrui com' ella mente-

Segui l' opra incomincia, e in ogni lido. Quanti son cui nel sen virtù non dorme, Diffonderan delle tue laudi il grido.

Lorenzo Dasti.

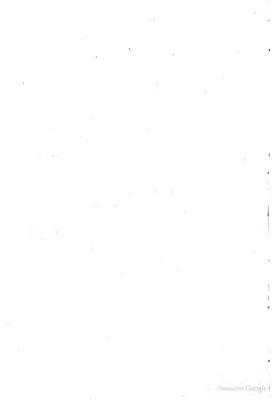

ben operare, e condurmi con costanza nell'impresa incominciata di contradire alle dottrine nuove, e mantenere, le antiche in venerazione e in vigore.

Moa desideroso essendo di mostrare a que giovani bonnati la mia gratitudine a tanta loro bontà, ho voluto fore imprimere co'miei torchi quei versi stessi, di che essi mi presentarono, e dedicarli in ossequio alla S. V., pregandola e a mostrare a tutti l'animo mio reconoscente, e a non isdegnare questo tenue attestato della mia devozione. E le bacio con riverenza le mani. de giovanetti alunni. E mi fu in fatto dolce sorpresa il vedermi quando loro mi presentai, non solo nei modi più cortesi accolto, ma salutato di alcuni versi italiani e latini, de quali certo, come pieni crano di lodi non dovutemi, mentro io ebbi meco stesso a rallegrarmi, non potei a meno di non arrossirne. Se non che conoscendo, che non a me, ma alle opere da me stampate a difesa della Roeligione e del Trono si devono quelle molte lodi, la naturale vergogna cessò, e mi fece luogo a riflettere sulla saviona di quei giovani, e sulle speranze dolcissimo che essi ne porgovano. E tanto di quosto mi compiacqui, che i versi donatimi ebbi in luogo di nuovi stimoli a

### ALL' ILLUSTRISSIMO E REVERENDISSIMO

SIGNOR CANONICO

### DON GIROLAMO DE ANGELIS

#### PROPESSORE DOGMATICO

LE RETTORE DEL VENERABILE SEMINARIO E COLLEGIO

Annais Nobili Cipegrafo.

Allustrissimo Signore.

Quando mi recai a visitare il Venerabile Seminario dalla S. V. con tanta cura, e con tanto successo diretto, ebbi io molto da maravigliare e per l'umanità vostra, e per guella John Elling

1 4 1

Indiana 172811.11



# VERSI

## ITALIANI E LATINI

........ Grates persolvere dignas
Non opis est nostræ.

VIRGIL. Æneid. lib. I.







Pob Ru B 289

PESARO

PEI TIPI DI ANNESIO NOBILI 1835. MISC.RIS 5



